- Vai al contenuto principale
- Vai alla colonna destra / ricerca

Contenuto Principale

Sei qui:

PRIMA PAGINA ATTUALITA' OPINIONI CRONACA POLITICA CULTURA SPORT ECONOMIA SPETTACOLI SCIENZE RUBRICHE

<u>Caserta, celebrazione dell'anniversario dell'Ordinazione sacerdotale dei don Di Nardo e Santo</u>





CASERTA – Quest'oggi 2 maggio 2020 vogliamo ricordare l'Ordinazione presbiterale di don Antonio Di Nardo e don Edoardo Santo avvenuta nella chiesa Cattedrale di Caserta il 2 maggio 1998.

Questa opportunità ci viene offerta anche dalla condivisione di un video di quell'importantissimo momento pubblicato in queste ore e presente nel canale YouTube dell'"Associazione Culturale Musicale A. Barchetta" al link <a href="https://www.youtube.com/channel/UCpyPdWeMjL62-aj0wlEnjvA">https://www.youtube.com/channel/UCpyPdWeMjL62-aj0wlEnjvA</a>.

Il presidente e fondatore dell'Associazione ONLUS Culturale Musicale "Aniello Barchetta", Maestro Antonio Barchetta, ha voluto condividere il video intitolato "Ordinazione presbiterale Don Antonio Di Nardo e Don Edoardo Santo - 2 Maggio 1998".



Frontespizio del video del canale Youtubedell'"Associazione Culturale Musicale A. Barchetta'

Si tratta in effetti di un estratto dall'ordinazione di due sacerdoti della Diocesi di Caserta. Sono riproposti momenti emozionanti con il Vescovo mons. Raffaele Nogaro che era assistito dal Cerimoniere don Claudio Nutrito, mentre a presentare i due neo presbiteri è stato il Rettore del Seminario Vescovile di Caserta, ovvero don Nicola Lombardi.



Il Vescovo di Caserta mons. Raffaele Nogaro e il Cerimoniere don Caludio Nutrito



Don Nicola Lombardi in veste di Rettore del Seminario Vecovile di Caserta

I Canti della cerimonia furono eseguiti dalla Corale Diocesana di Caserta fondata e diretta dal Maestro Antonio Barchetta. Per l'occasione all'organo vi era il Maestro Daniele Zollo. Il responsabile diocesano della Corale Diocesana di Caserta era don Claudio Nutrito.



La corale Diocesana diretta dal Maestro Antonio Barchetta



Nucleo fondante della Corale Dicoesana che ha accolto il Santo Padre San Giovanni Paolo II a Caserta

Il video e dvd originale da cui è prelevato l'estratto è stato realizzato da Antonio Maglione.



Don Antonio Di Nardo e don Edoardo Santo



Don Antonio Di Nardo

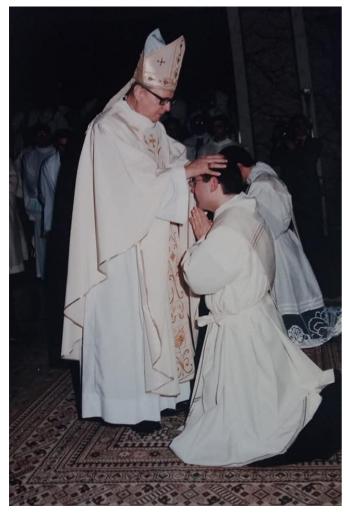

Don Edoardo Santo e il Vescovo Nogaro



Don Antonio Di Nardo e il Vescovo Nogaro



Mons. Cesare Scapa aiuta don Edoardo Santo nella vestizione



Don Edoardo Santo e il Vescovo Nogaro

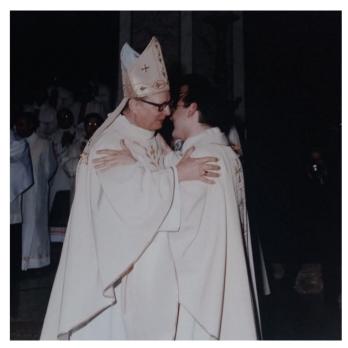

Don Edoardo Santo e il Vescovo Nogaro

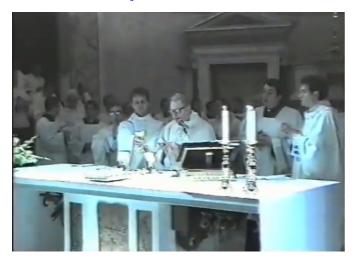

I due neo saceedoti celebrano con il Vescovo Nogaro e alle spalle il Cerimoniere don Claudio Nutrito



I due neo saceedoti celebrano con il Vescovo Nogaro e alle spalle il Cerimoniere don Claudio Nutrito



I due neo saceedoti celebrano con il Vescovo Nogaro e alle spalle il Cerimoniere don Claudio Nutrito



Don Edoardo Santo

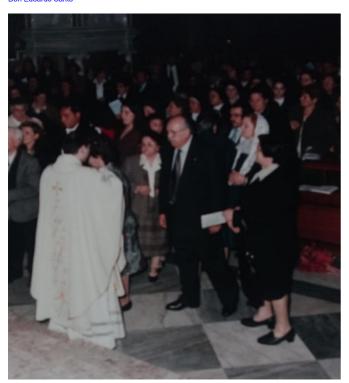

Don Edoardo Santo e i genitori



Don Antonio Di Nardo



Don Edoardo Santo

Nel video, tra le altre cose, verso la fine vi è una scena toccante è imperdibile dell'immagine di mons. Cesare Scarpa che si porta ai piedi del suo figlioccio neo sacerdote, don Edoardo Santo, che è a fianco al Vescovo Nogaro e nuovamente ai suoi piedi di fa benedire e bacia le mani consacrate. Un pezzettino di video da non perdere.



Mons. Cesare Scarpa al momento del canto al Vangelo mentre prega per il suo figlioccio don Edoardo Santo



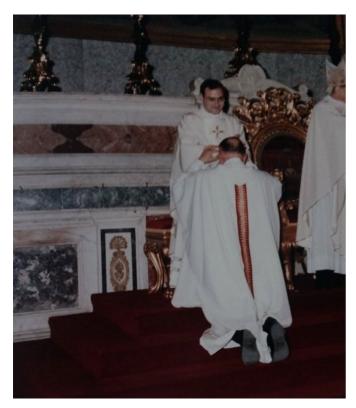



Mons. Cesare Scarpa raggiunge don Edoardo per baciare le mani consacreate e farsi benedire

Vediamo più da vicino, anche con contributi fotografici del mio archivio personale e qualche prestito di altri amici, chi sono i due sacerdoti di cui ricorre l'anniversario dell'ordinazione.

Don Antonio Di Nardo nasce a Caserta il 24 settembre 1967. La sua formazione è tipicamente laica fino al 1989 inizia la formazione presso l'I.S.S.R. "San Pietro" di Caserta, per poi completare gli studi filosofici teologici tra Benevento e Roma fino al sacerdozio. Anche dopo questo importante momento non mette da parte la formazione e ancora oggi è impegnato in percorsi di aggiornamento personale che gli consentono il coinvolgimento in qualità di esperto nello studio agiografico(tra gli ultimi titoli il 3 aprile 2017 consegue il Titolo di Dottore in Teologia dogmatica presso l'università dell'Italia meridionale sezione San Tommaso d'Aquino con una tesi sul Venerabile Giacomo Gaglione dal titolo "CROCE E GLORIA NELL'ESPERIENZA TEOLOGALE DI GIACOMO GAGLIONE". Nel giugno 2008 per la divulgazione della spiritualità di Giacomo Gaglione sarà presso una Missione in Tanzania (Africa) dove è forte il culto per il Venerabile).



Don Antonio Di Nardo durante una delle sue conferenze

Per ciò che riguarda il percorso che lo ha portato al suo desiderio di diventare sacerdote va detto che riceve il "lettorato" e "l'accolitato" nel giugno del 1996 e il "diaconato" il giorno 8 dicembre 1997 sempre nella Cattedrale di Caserta e sempre da mons. Raffaele Nogaro, Vescovo di Caserta. Nella stessa sede e lo stesso ordinario lo consacrerà presbitero il 2 maggio 1998.

La sua persona è particolarmente legata a quella di "Giacomino Gaglione" (oltre a tenere incontri di spiritualità periodici fa parte della commissione diocesano per la sua spiritualità e su Radio Maria tiene momenti di preghiera con i pensieri del Venerabile) di cui ha realizzato anche il suo Fondo documentale, di cui è postulatore, unitamente ad altre figure. In particolare, avendo al suo attivo la collaborazione giornalistica e la pubblicazione di molteplici saggi, del venerabile ha da poco edito due pubblicazioni ("Semi di Gloria", LEV 2019 e "Per Aspera ad Atra – L'esperienza Teologale di Giacomo Gaglione" Atetetra 2019).



Don Antonio Di Nardo consegna a Papa Francesco le ultime due pubblicazioni sul venerabile Giacomo Gaglione

Il suo ministero parrocchiale lo ha esercitato tra Capodrise, Maddaloni e Caserta (frazione San Benedetto). Circa le sue principali mansioni e responsabilità il 7 luglio 1999 è stato nominato Amministratore Parrocchiale di Sant'Andrea Apostolo in Capodrise; il 1 ottobre 1999 è nominato Amministratore Parrocchiale dell'Immacolata Concezione in Capodrise; il 5 settembre 2000 è nominato Padre Spirituale della Scuola Diocesana per i ministeri e il Diaconato permanente; il 25 dicembre 2000 è nominato parrocco della Parrocchia di Sant'Andrea Apostolo in Capodrise fino al 2006. Dal 2007 al 2009 ha esercitato i compito di Economo del Seminario Vescovile di Caserta, nel mentre dal settembre 2008 lo troviamo nominato parrocco di Santa Margherita V. M. in Maddaloni fino al 2009.



Don Antonio Di Nardo nella chiesa di San Benedetto Abate di Caserta durante la festa di Sant'Anna e San Bendetto

Dal 1 settembre 2012 è nominato amministratore della Parrocchia di San Benedetto Abate in Caserta anche se l'ingresso ufficiale è del 28 settembre 2012, dove l'edificio sacro, a seguito del suo arrivo, ha visto una ristrutturazione epocale (restauro dell'intera chiesa con benedizione del luglio 2014 e l'anno successivo la prestigiosa Pala d'Altare) e la riorganizzazione delle attività pastorali e giovanili. Della stessa parrocchia diventa parroco domenica 6 ottobre 2019 con la celebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo D'Alise (Comunicazione Diocesi di Caserta del 31 agosto 2019 Nota 1/settembre 2019 prot. N. 18/Vesc/19). Per ulteriori approfondimenti si vedano articoli in L'Eco di Caserta (non solo per la promozione della spiritualità di Giacomo Gaglione, che ci accomuna, attraverso la quale è nata un'amicizia con don Antonio) e la voce "don Antonio Di Nardo" in Chi è? vol. VIII a cura di Michele Schioppa.



## Parrocchia San Benedetto Abate

Sabato 2 Maggio ore 19 SS messa per i 23 anni di Sacerdozio di Don Antonio di Nardo











Momenti di una delle edizioni de La Desolata a cura dell'Associazione del Maestro Antonio Barchetta presso la chiesa parrocchiale casertana di don Antonio Di Nardo.

Don Edoardo Santo nasce a Maddaloni 4 dicembre 1973. Don Edoardo ho il piacere di averlo conosciuto da piccolo frequentando insieme ed essendo figliocci di mons. Cesare Scarpa presso la chiesa del SS. Corpo di Cristo, oggi Basilica Pontificia Minore del Corpus Domini in Maddaloni (Parrocchia di Sant'Aniello Abate). Con piacere ricordo quegli anni in cui don Cesare si preoccupava della preparazione spirituale dei suoi figliocci che con tanto ardore ha voluto portare all'altare come Sacerdoti di Cristo. Tra i ragazzi che formava c'era don Nicola Lombardi, Don Vincenzo Bruno e don Edoardo Santo, e con loro per un periodo anche chi scrive che però non proseguirà al Seminario Maggiore.



Don Edoardo don la formazione superiore seguirà il percorso filosofico teologico presso la Pontificia Facoltà teologica dell'Italia Meridionale di Napoli "Sez. San Luigi" in Posillipo, per poi proseguire la specializzazione a Roma in Teologia Pastorale Catechetica e Pastorale Giovanile con Baccalaureato in Scienze dell'Educazione presso il Pontificio Ateneo Salesiano. Essendo nel frattempo ordinato sacerdote il 2 maggio 1998 e già nell'anno:1997 conseguito il Titolo Baccalaureato Teologia e a seguire nel 2008 quello di Specializzazione in Teologia Pastorale e dunque come anticipato quello di Catechetica, Pastorale Giovanile e Pedagogia Pastorale.



Maggio 1992 il Santo Padre San Giovanni Paolo II a Caserta, in secondo pianoÂÂ don Edoardo Santo e don Nicola Lombardi



Foto dei Seminaristi con il rettore don Valentino Picazio nella sagrestia della Cattedrale di Caserta, con don Edoardo Santo, 7 dicembre 1994.

Ci sono tanti episodi e ricordi legati a don Edoardo, sia del periodo della formazione presso don Cesare, che quelli del periodo del Seminario che successivi. Nel primo caso ricordo come di sera ci si riuniva per la liturgia delle ore a luci soffuse nel transetto destro della chiesa Basilica, dove si ritroverà don Edoardo la Prima Messa l'indomani dell'ordinazione, 3 maggio 1998, con cortoe partendo da piazza Gen. Ferraro fino alla chiesa del SS. Corpo di Cristo. Quella Santa Messa fu anche la prima Santa Messa di don Antonio Di Nardo (nella chiesa parrocchiale di Falciano di Caserta dedicata aSan Gennaro e San Giuseppe, la stessa sera, celebrerà la sua Prima Messa in comunità parrocchiale di appartenenza) che partecipò dal corteo fino alla benedizione post messa e abbraccio con popolo dei fedeli a seguire.

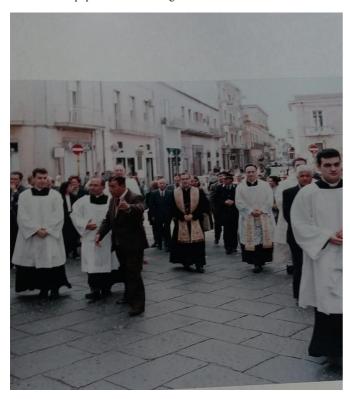



Corteo che accompagna don Edoardo Santo e don Antonio Di Nardo da piazza Generale Lorenzo ferraro fino a piazza de Sivo con l'ingresso trionfale nella Basilica del Corpus Domini il 3 maggio 1998. Si noti che nel corteo è presente anche la corale diocesana che , pur essendo espressione della cortale nata in occasione della visita di San Giovanni Paolo II, in gran parte è costitutuita dal coro fondato dal Maestro Antonio Barchetta negli anni '70 nella medesima chiesa Basilica maddalonese.









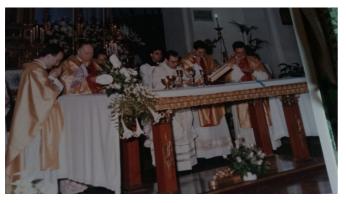





Momenti della celebrazione Eucaristica e saluto al popolo di Dio del 3 maggio 1998.

Del secondo uno in particolare dell'8 dicembre 1991 giorni della vestizione dell'abito talare che insieme vivemmo nella cappella del Seminario Vescovile di Caserta essendo rettore don Valentino Picazio ed ancora in occasione della sua cerimonia di "Lettore" nella chiesa Cattedrale di San Michele di Caserta fui avvicinato, poco prima della Santa Messa dall'architetto Giovanna Sarnella con cui avevo frequentissimi contatti, che mi chiedeva notizie su quale fosse questo particolare rito del "Lettorato" di "Santo Edoardo". Con meraviglia scoprì che Santo era il cognome e credo che a seguire ha avuto modo di sviluppare un'amicizia con don Edoardo anche in relazione al fatto che la studiosa ha avuta particolare cura di studio delle chiese affidate alla cura spirituale di don Edoardo ovvero l'Arcipretura di San Pietro di Maddaloni e la Chiesa dell'Immacolata Concezione, che recentemente ha cambiato in nome in Maria SS. Immacolata, di Maddaloni. Negli ultimi anni, per via della mia quindicinnale attività di segretario del comitato festeggiamenti patronali e collaborazione con l'organizzazione e il responsabile religioso, anche post incarico, in qualche occasione c'è stato modo di collaborare anche in relazione alla stampa e in particolare il 17 aprile 2016 ha avuto un ruolo di assistenza spirituale e partecipato all'Effusione dello Spirito Santo che ho ricevuto presso la chiesa di Maria SS. Immacolata in seno al gruppo RNS (molto attivo impegnato e "dono" dello Spirito per la comunità foraniale) con sede presso la medesima comunità parrocchiale.

Giungendo all'esperienza pastorale e incarichi va detto che inizia la sua esperienza dal 1997 in qualità di Vice Rettore Seminario Diocesano (rettore il suo conterraneo e compagno di formazione vocazionale don Nicola Lombardi) e della Pastorale Vocazionale. A seguire è viceparroco della chiesa parrocchiale del Buon Pastore di Caserta dal 1998 al 1999. Sempre dal 1999 al 2000 sarà vice parroco alle chiese parrocchiale di San Clemente di Caserta, e San Giovanni Bosco e Madonna del Carmine di Caserta. Dal 2000 poi è Amministratore parrocchiale della chiesa arcipretura di San Pietro di Apostolo in Maddaloni. Intanto dall'anno 2014 diventa Vicario Foraneo di Maddaloni incarico che conserverà fino alla fine del 2015 consegnandolo a padre Leonardo Cuccurullo. In questo periodo, con la more di don Luigi Di Vico il 21 giugno 2014 diventa amministratore parrocchiale della chiesa di Sant'Alfonso Maria de Liguori e cappellano del Cimitero di Maddaloni fino 15 marzo 2015 con l'insediamento del nuovo parroco don Rocco Santorsola.

Intanto gli giunge la nomina di parroco della chiesa di Maria SS. Immacolata in Maddaloni con insediamento e presa di possesso il 27 settembre 2015 (l'anticipazione della nomina è presente nella lettera del vescovo di Caserta del 2 luglio 2015 prot. N. 42/Vesc/15), subentrando alla comunità degli Oblati di Maria Immacolata da dopo 110 anni hanno lasciato la cura della chiesa e convento maddalonese. Intanto tra i tanti incarichi è componente del Consiglio Presbiterale Diocesano per il quinquennio 2015/2020 quale membro di diritto in quanto vicario faraneo (Decreto del 18 febbraio 2015 prot. N. 201/2015).











Momenti di una delle edizioni de La Desolata a cura dell'Associazione del Maestro Antonio Barchetta presso la chiesa parrocchiale di Maria SS. immacolata retta da don Edoardo Santo

A questo punto non resta che rimandare il lettore a vedere il video proposto dal Maestro Antonio Barchetta in omaggio ai due sacerdoti le cui comunità spesso e volentieri ospitano momenti liturgici e musicali animati dal coro e orchestra dell'Associazione ONLUS Culturale Musicale "Aniello Barchetta". Tra l'altro il maestro Antonio Barchetta per un periodo è stato anche direttore del corso degli adulti della comunità di San Benedetto Abate in Caserta.



Benedizione del Vescovo di Caserta mons. Raffaele Nogaro in esito alla messa di ordinazione presbiterale del 2 maggio 1998.

Per la visione del video è sufficiente accedere al canale YouTube dell'"Associazione Culturale Musicale A. Barchetta" al link <a href="https://www.youtube.com/channel/UCpYPdWeMjL62-aj0wlEnjvA">https://www.youtube.com/channel/UCpYPdWeMjL62-aj0wlEnjvA</a> .

All'interno del canale, di cui si suggerisce l'iscrizione, bisogna accedere al video intitolato "Ordinazione presbiterale Don Antonio Di Nardo e Don Edoardo Santo - 2 Maggio 1998".

Ai due sacerdoti tanti auguri e al Maestro Antonio Barchetta grazie per averci fatto rivivere quello momento.

Ricerca / Colonna destra

• REDAZIONE

## **NEWS TIME**

- Marcianise, emergenza Coronavirus: Oltre 22 mila mascherine contraffatte vendute a farmacie della provincia. Denunciati tre grossisti farmaceutici
- Pomezia, Irbm: Entro settembre il vaccino per il Covid-19. Sperimentazione in corso su 510 volontari
- <u>Caserta, celebrazione dell'anniversario dell'Ordinazione sacerdotale dei don Di Nardo e Santo</u>
- Castel Volturno, 48enne napoletana trovata dalla narcotici con cocaina e circa 8 mila euro
- Napoli, Covid-19: Ordinanza di De Luca su rientri, obbligo mascherine, consegne a domicilio, attività motoria

| cerca | Cerca |
|-------|-------|
|-------|-------|

## **LOGIN**

| Nome utente |  |  |  |
|-------------|--|--|--|
| Password    |  |  |  |
| Ricordami   |  |  |  |

- Password dimenticata?
- Nome utente dimenticato?
- Registrati



## INSIEME AI SACERI

I sacerdoti diocesani saranno lì, dove il Vangelo ha detto di essere. Avranno gli occhi, il cuore e le braccia aperte. Il tuo aiuto li spingerà a non arrendersi, ad andare avanti, insieme.



Segui la missione dei sacerdoti sulla pagina FB facebook.com/insiemeaisacerdoti



Per offrire il tuo contributo hai a disposizione 4 modalità: • Conto corrente postale n° 57803009 • Carta di credito: circuito CartaSi chiamando il numero verde 800.82.50.00 o via internet www.insiemeaisacerdoti.it · Bonifico bancario presso le principali banche italiane · Direttamente presso l'Istituto Sostentamento Clero della tua diocesi. L'offerta è deducibile. Per maggiori informazioni consulta il sito www.insiemeaisacerdoti.it

CHIESA CATTOLICA - C.E.I. Conferenza Episcopale Italiana